MOTORI

Lora Lamia al 29º posto nella Parigi-Dakar-Il Cairo

## Africa sfortunata

## Penalizzato dai problemi alla vettura

A vedere le piramidi del Cairo ci è arrivato, ma non come avrebbe voluto. Il triverese Gianni Lora Lamia (affiancato dal navigatore genovese Roberto Di Persio) ha concluso domenica la maratona automobilistica africana Parigi-Dakar-Il Cairo al 29º posto, ben lontano da quella posizione tra i primi dieci assoluti che era il suo obiettivo per "festeggiare" la decima presenza alla gara inventata da Thierry Sabine.

Con la sua Nissan Patrol "targata" Giletti Filati il trive-rese ha iniziato la gara con un ritmo regolare salendo fino alla quattordicesima posizione assoluta dopo le prime tappe ed essendo quindi in piena lotta per le primis-sime posizioni della gara (che è stata vinta per il secondo anno consecutivo da Jean Louis Schlesser con un Buggy autocostruito). Ma a questo punto la sfortuna ci ha messo lo zampino: la rottura della coppa dell'olio in una tappa e quella dell'alternatore in quella successiva hanno ricacciato indietro il pilota biellese. A questo si deve aggiungere che sono stato cancellate cinque tappe in Niger per timore di attentati ed il quadro è completo.

Lora Lamia è stato molto bravo a recuperare una trentina di posizioni ma onestamente, visti anche i problemi piccoli e grandi che la sua vettura ha accusato, non poteva fare di più. Dovrà rimandare alla prossima edizioni l'ingresso tra i "top ten" della maratona africana.

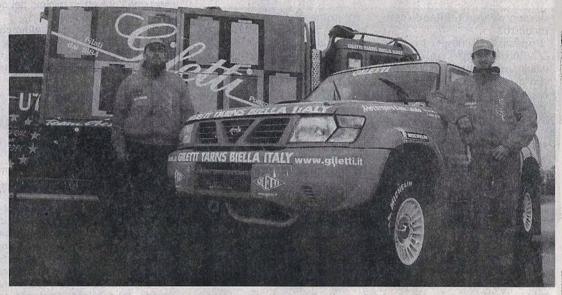

Gianni Lora Lamia e Roberto Di Persio prima della partenza con la loro Nissan Patrol

## **GHIACCIO**

## Biella Motor Team ok a Pragelato

Secondo appuntamento domenica scorsa per le gare su ghiaccio organizzate in Valle d'Aosta e Piemonte dalla Uisp. Dopo la gara di Saint Rhemy che ha visto come assoluto protagonista Davide Negri, che difende i colori della scuderia Biella Motor Team, nel week end si è corso a Pragelato, nel torinese.

Nella gara "Master" ha vinto Pettenuzzo (Lancia Delta) con i colori della Biella Motor Team davanti a Vedelago (Opel Tigra) ed Alex Pregnolato (Lancia Delta) anche lui della Biella Motor Team. Al quarto posto il cossatese Graziano Boetto, al volante di un'altra Lancia Delta, che ha patito la manovra scorretta da

parte di un altro concorrente.

C'era in gara a Pragelato anche un altro biellese, il triverese Marco Bertinotti, che era al volante di un'Audi 80. Con una vettura non freschissima ha saputo cogliere un ottimo terzo posto nella sua categoria.

Grande assente a Pragelato era il lessonese Davide Negri, vincitore come detto della prima gara, che era impegnato in un'altra competizione su ghiaccio sulla pista trentina di San Martino di Castrozza.

Il prossimo appuntamento del calendario Uisp sarà il 29 ed il 30 gennaio sempre nel torinese, sulla pista di Usseglio se, ovviamente, ci sarà abbastanza neve da permettere la gara.

Domenica prossima, invece, inizia ufficialmente la stagione 2000 dei rally con la disputa del Rallysprint dei Castelli Romani. All'appuntamento laziale sarà presente anche un equipaggio che difenderà i colori della scuderia Biella Motor Team. È quello composto da Roberto Giachetti e Luca Lani (equipaggio all'esordio nei rally dopo aver preso parte al corso navigatori della scuderia) che sarà in gara su una Peugeot 106 Rallye gruppo N.